# APPENDICE AL N. 29 DI COSE PROVINCIALI, COMUNALI, AVVISI, ECC.

Si pregano i nostri gentili Associati di città ad eseguire sollecitamente i pagamenti della rata trimestrale all'Ufficio presso la Libreria Vendrame, e quelli della Provincia ad inviarci l'importo franco di spese postali.

# Cronaca dei Comuni

Sull'uva e sua malattia in Friuli-

Non si conoscono nè causo nè circostanze certe che io-Muiscano su questa malattia. Segni evidenti v' hanno- che vapropagandosi ma lentamento ed in piccolissime proporzioni: qualcuno la crede anzi arrestata. D'altrondo altri assicurano di avere degl' intieri filoni di viti attaccati. I grappoli colpitisi mantengono tuttora quasi tutti in discreta forza, pressochè nella stessa proporzione degl' illesi, poichè anche di quosti secondi so ne disperde come suol'accadere in questo stadio sempre, ma più poi nelle annete sovrabbondanti come quest' suno. La Crittogama su que grappoli prima colpiti si è assai addensata, e sembra essere al culmino del suo crescere e cominoi a degradore, e perció dar luogo a potero sperare che parte del frutto possa liberarsene. Non si ha dati certi ancora che rechi danno alla miova vegetazione delle viti. La perdita fin' ora, se anche andasse perduta tutta l'uva attaccata, in generale viene considerata il 10 per cento. Il Friuli a mezzodi, dalle voci che corrono, pare più disgraziato del' framontano. Si noti che d'ogni parte d'uva vi è grande abbondanza.

ANTONIO D' ANGELE

- Riceviano da un gentile nostro associato della Provincia la seguente ricetta che assicura adoperata in Riemonte con buon esito contro la Crittogama che affligge le vigne:

"Fior di Zolfo once 8. Calce spenta all'aria once 24. Acqua boccali 12. — Si faccia un bolitto lento per mezz' ora in vaso di terra. Raffreddeto si decanti e per ogni brenta d'aqua pura si metta un boccale di questa mistura quindi con scodella e pennello se ne lavino i grappoli e meglio tutta la vite.

#### Cose Urbane

Un serpente fuori di porta Poscolle – un nuovo Santo: in Seminario ecc. ecc.

Questa è la settimana delle novità: Birccinavasi da prima che in un campo fuori di porta Poscolle si fosse veduto un serpente lungo e grosso, e molto somigliante all'antico tentatore di Eva, e questa fanfalucca fu creduta dai monelli da piazza, dalle femminette di tutti i borghi della città ed unche da qualche hrava persona ch' invocò contro la bestia lo fatiche di un Ercole novello. Pel grande concorso fuori di quella porta in tre giorni un venditore di acqua fresca è diventato un Cresol \*)

L'altrieri soleunizzavasi nella chiesa del Seminario un nuovo Santo, san Fauslino martire di nome proprio trasportato qua dalle calacombe di Romu, e in questi occasione si stampo una poesia in di lui panegirico, con versi tutti di giusta misura ed anche con qualche immagine lirica, il che non è poca cosa.

Un'altra novità... l'Angelo del Castello vuol di movo farci vedere la sua faccia bello, e la baracca che da tanti anni lo circonda cadrà finalmente sotto il peso dell'indignaziona

degli nomini e sotto il martello del falegname. Hoc crat in fatis, che i più desiderii dell' Alchimista divenissero futti in quest' anno fatti compiuti. Difatti i famosi nomini delle ore sono
sulle mosse per collocersi al loro posto e l'orologio della
Granguardia batterà da qui in avanti le divisioni del tempo,
non curandosi di sapere se quel suono giunga gradito od infausto a noi povera mortali. E i restauci delle strade urbane
continuano, così pure si prosegnono con alacrità i lavori al
Ginnasio-Licco, e l'altrieri furono veduti motti operal nell'atrio
del nostro tentro che aspetta di essere rigenerato alla vitadegli spettacoli dal valente ingegnere dott. Scala.

Il caldo è eccessivo, pure nei giorni festivi (chi il crederebbe?) ci sono a Udine verie feste di ballo pubbliche. I filantropi possono a loro bell'agio gridare sai pericoli igienici.

del ballo: a Udine parleranno sempre al deserto.

#### \*) Frammento di una Cronaca Udinesa del secolo decimo quarto

Ommissis

In un die di Luglio dell' anno della salutifera incarnatione mile trecento etc. etc. mentre dominava grande caldura il bono et semplice popolo di Udene su tutto in paura et in afflitione per haver hudito contare che fuori della Porta della Cittade che si addomanda Poscolle era opparuto uno pauroso Serpente, lo quale balzando e strisciando in un campo di avena tutta la haveva franta et pigiata et guasta, sichè che più non era buona a niente. Et volendo fare cogli occhi propri conoscentia di quel mostruoso animante, come che il fatto fosse narralo da testimonj fedegnissimi, il bono et semplice popolo di Udene trasse a stormi a redere il grande Serpente, eb futto quel die et quello che ronne oppresso ci fù calca et furia lunghesso la Contrada del Poscolle e nel campo dell' avena, sichè se ne fère ninggiore strazio di quello che ne havesse fatto hi bestia malvagia, et quelle turbe havevano tanto infjammate lo immaginative per le udite cose, che a molli parve vedere il mostro, et allri che non videro nulla pensarona che esso si fosse calato nella valle inferna con gli altri dimonj. Ha nessuno pensò d'essere stato a baburivogioli et veduto et non veduto si incocciarono a crodere nella apparitione miracolosa, et quei che tornavano dal campo dicevano di havere visto il Bragone, et ne ritraevano le forme, et la bocca dicevano si grande da capirci un donzello, et il capa dicevano essere grosso come una regghia; et le ballotte degli occhi a penzoloni fuore delle occhiaja, grosse come oca di struzzo o meglio meloni, et dicevano la coda lunga un duecento alle almeno, et quelli andavano pure al campo et redevano o sognavano gli stessi miracoli, et li porgevano ad altre mandrie humone in cui si abbatterano, et queste ad altre sin che se fece notte. Intanto in tutta la Cittade fù uno scompiglio uno sgomento che non si può a parale ridire, et si voleva suonare a stormo et fare pubbliche orationi et penitentie, et chi diceva che lo grande Serpente era un flagello di Dio mandato a far vendetta della peccata del popolo, et chi un segno che il finimondo hera prossimo, et tutti a ciarametare del grande Serpente et a domandare a muta a muta lo havete veduto lo havete veduto.

Quei tristi et male timorati di Dio che non vollero credere al miracolo furono pochi et dovettero tenersi in petto la loro miscredentia, perchè se l'havessero osato fare manifesta il bono et semplice popolo della Città di Udene ne havrebbe futta pronta giustitia, et noi udimmo dire ad uno di questi sofisti che si tacera perchè anche in quel die il buon sonsohaveva paura del senso comune etc.

Loco sigilli.

Jeronimo Schiratti Angelico Capadagli Notaj colegiati della l'atria del Eriuli

# La Regia Delegazione Provinciale del Friuli

## Avviso

Non avendosi dalle pratiche finora allivate per appalture l'esercizio della Ricevitoria della Diretta e Cassa Provinciale di questa Regia Delegazione nel futuro sessendio da 1853 a 1858 oltenuto verun esito soddisfacente, e dietro le facoltà impartite dal Luogotenenziale Rescritto 3 corrente N. 1529, si prevengano quelli che divisassero farsi aspiranti, che nell'aula di questa Congregazione Provinciale si terrà nel giorno di Giovedi 5 venturo Agosto alle ore 10 antimeridiane un nuovo sperimento d'asta sul dato fiscale dell'annuo accresciuto salario di L. 25,000 venticioquemille.

Le condizioni a cui è vincolala l'axienda, sono le stesse ennunciate negli anteriori già pubblicati Avvisi 24 Dicembre 1851 N. 28952 4562, 8 Febbrajo, 5 Marzo e 5 Aprile a. c. N 3319-529 5705-936 8608-1303, ripetendosi ad ogni buon fine che la cauzione di A. L. 706,500 (settecento seimille cinquecento) deve essere costituita esclusivamente in beni fondi, o con anticipazione o deposito di danaro contante a termini del § 21 della Sovrana Patente 18 Aprile 1816, e 19 del normale capitolato 30 Novembre 1851, e che il deposito a garanzia delle offerte resta ritenuto nell'estremo delle fissate L. 52,000 (cinquantaduemille).

Il presente sarà pubblicato come di metodo, ed insezito per tre volte nelle Gazzette Ufficiali di Venezia e Milano.

Udine li 10 Luglio 1852.

L' Imperiale Regio Delegato Co. Paulovica.

N: 16781-1481 VI

## Editto-

Per volontaria rinunzia del Sacerdote D. Gio. Battista Massari è rimosta vacante la Mansioneria denominata Ravenna instituita nella Chiesa Arcipretale di S. Marco in Pordenone di asserito patronale diritto dei Parrochi protempore di S. Marco e di S. Giorgio in Pordenone.

Per morte dell'ultimo investito D. Lorenzo Balzanirimase pur vacante al Benefizio semplice del SS. Crocefisso cretta egualmente nella prefatta Chiesa, e di presunto Gius-Patronato del Nob. Co. Pietro Montercale Mantica di Pordenone.

Dovendosi procedere al rimpiazzo tanto della Mansioneria, che del Benefizio suaccinnato, viene diffidato chiunque altro credesse avervi diritto attivo di elezione o passivo di vocazione, a producre al Protocollo di questa Regia Delegazione Provinciale entro giorni 30, trenta) dalla data del presente i propri titoli, avvertendo, che non si avrà, per questa volta almene, alcun, riguardo a pretese posteriormente insinuate.

Dalla Regia Delegazione Provinciale-Udine li 10 Luglio 1852.

L' Imperiale Regio Delegato.
Co. Paragricu.

### \*Al N. 17756-5452 IX.

# Avviso

Si è anche quest'anno osservato che molti individui si bagnano impudentemente nella roggia anche nell' interno di questa Città, e nei luoghi frequentati lungo la strada di circonvallazione, e ciò in onta al buon costume, ed al pericolo di sommersione.

Non potendo essere tollerato un tale disordine si previene, che il bagnarsi è solo permesso nella roggia in Planis, ed anche in quella il nuoto deve farsi con mutande.

Ogni contravventore in quanto al luogo sarà immediatamente arrestato, e punito a termini del 6. 93 Codice Penale Parte II.; ed in quanto alla disciplina per la decenza in via sommaria all'arresto da 1 a 3 giorni.

L' 1. R. Gendarmeria resta interessata per la sorveglianza e manutenzione del presente Avviso, che a comune notizia verrà affisso nei soliti luoghi.

Dalla Regia Delegazione Provinciale Udine li 8 Luglio 1852.

L' Imperiale Regio Delegato Co. Paulovicu.

Stimatissimo signor Reduttore

Sono a pregare l'esimia di Lei bontà ad inserire nel suo giornale queste poche parole che serviranno soltanto a smentire la calunnia ed a rendere all'offeso l'integrità della fama e del suo operato.

In questi giorni trascorsi, come anche oggi, molti gridarono e gridano contro l'architetto che delinco, il tugliapietra che eseguia il reverendissimo Parroco delle Grazie che approvò la sculinata fatta alla facciata del Santuario delle Grazie. Se questa sia conformo alle regole d'architettura e d'ornato lascio agli nomini di scienza il deciderlo, io per me altamente protesto in faccia al pubblico che esciama avere io stabilito a mio capriccio la forma e lo misure e rispondo: quando il reverendiss. Parroco stabiliva si facesse la scalinata, io come tagliapietra presentai la saccoma o forma di scalino ben diversa di altezza edi larghezza di quella che si trova presentemente; ed il labbriciere sig. Giuseppe Presani me la disprezzó e rigettò, e mi obbligò a farla, conforme al suo volcre come presentemente trovasi, onde io non fui che il semplice esecutore delle misure datemi per il lavoro. Tanto ho detto affinche il pubblico conosca la verità, e se a Lei aggrada esclami pura a tutta gola contro chi delineò ed ordinò quella scalinata, mentre io non fui che semplice esecutore degli ordini avuti, e ciò ho dello a mia discolpa.

> Sao umiliss, servo Giacomo Vidussi, tagliapietra.

## GAZZETTINO MERCANTILE

Prezzi correnti delle Granaglie sulla piazza di Udine-

|                      |       |       | -       | -     |     |        |             |       |
|----------------------|-------|-------|---------|-------|-----|--------|-------------|-------|
| Framento nostrano    | V.L.  | 18.10 | Sorgo   | rosso | ) . | <br>٧. | L,          | 10.10 |
| Sorgo nostra nuovo : |       |       |         |       |     |        |             |       |
| e, di jottima qualit | à n   | 18.18 | Avena   |       |     |        | <b>30</b> - | 12.—  |
| Sorgo, vecchio fora  |       |       |         |       |     |        |             |       |
| Segala nostr         |       |       |         |       |     |        |             |       |
| Fava                 | • 1). | 18    | Lenti . |       |     | •      | ь           | 18    |

\* — Contro i mezzi e i quarti di Crocione è gridata la crociata al di la del Tagliamento, e nelle nostre Provincie v'hanno speculatori che ne aquistano una grande quantità e a bassom prezzo. Attenti dunque!